









I Rappresentazione di S. DOMITILLA d'Antonia PVLCI

Il Rappresentazione di BARLAAM e 105APHAT di Bernardo PVLCI

III Rappresentatione di S. GVGLIELMA
d'Antonia PVLCI

IV Rappresentazione di IOSEPII figliuolo di lacob

V Rappresentazione di SFRANCESCO d'Antonia PVLCI

VI. Rappresentazione della Reina ItESTER

VII Rappresentazione della Natività

VIII Rappres di S. ANTONIO della barba

VIIII Rappresentazione di S. FRANCESCO

come converti tre Ladroni



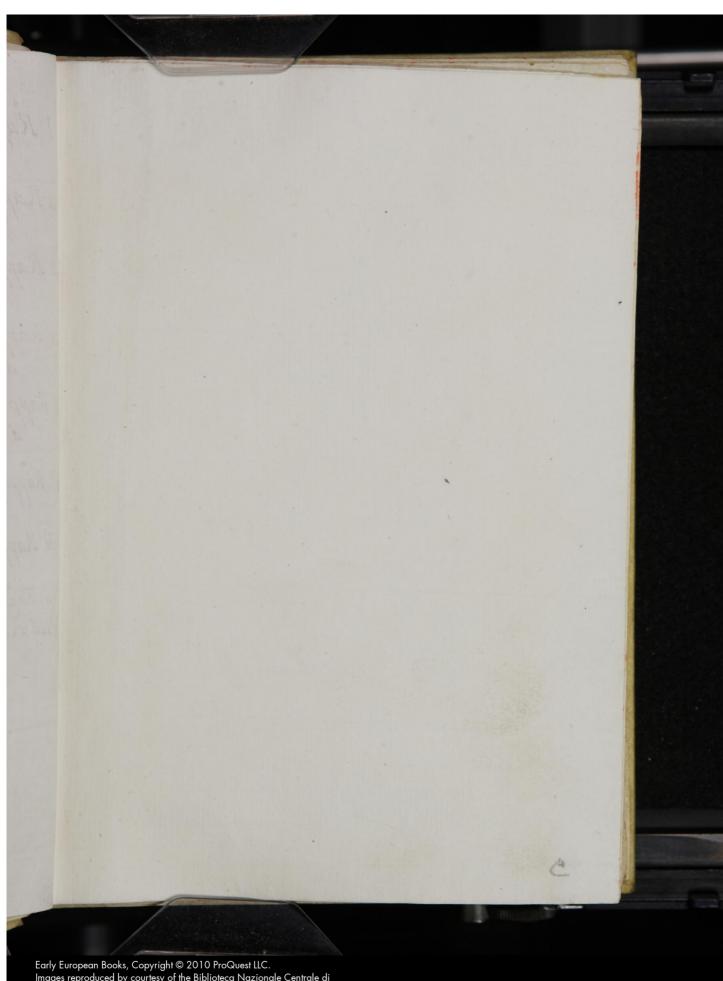

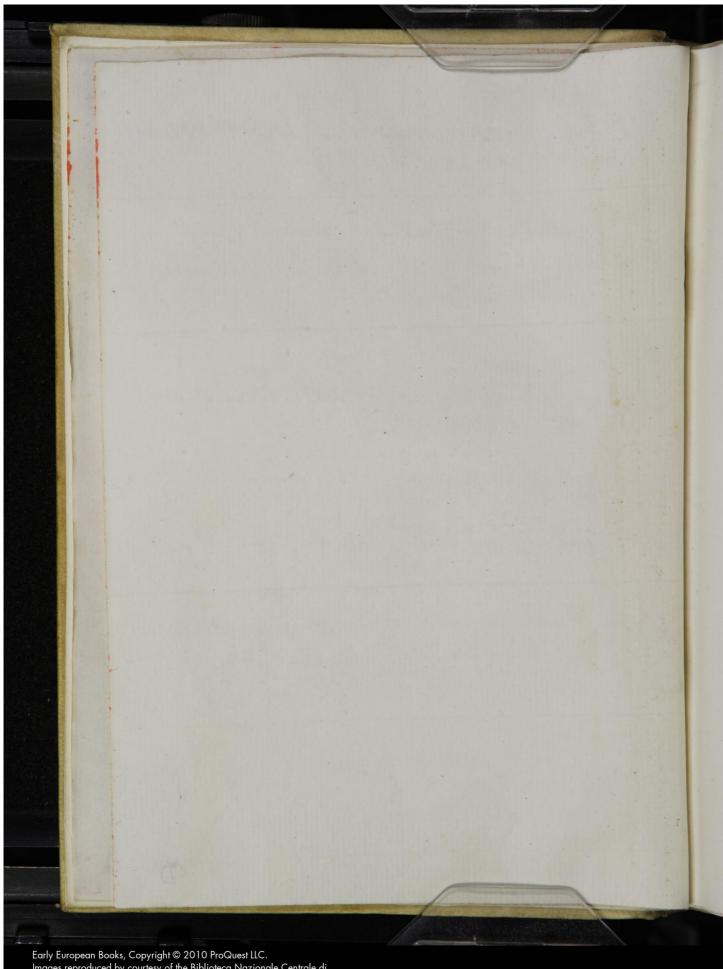

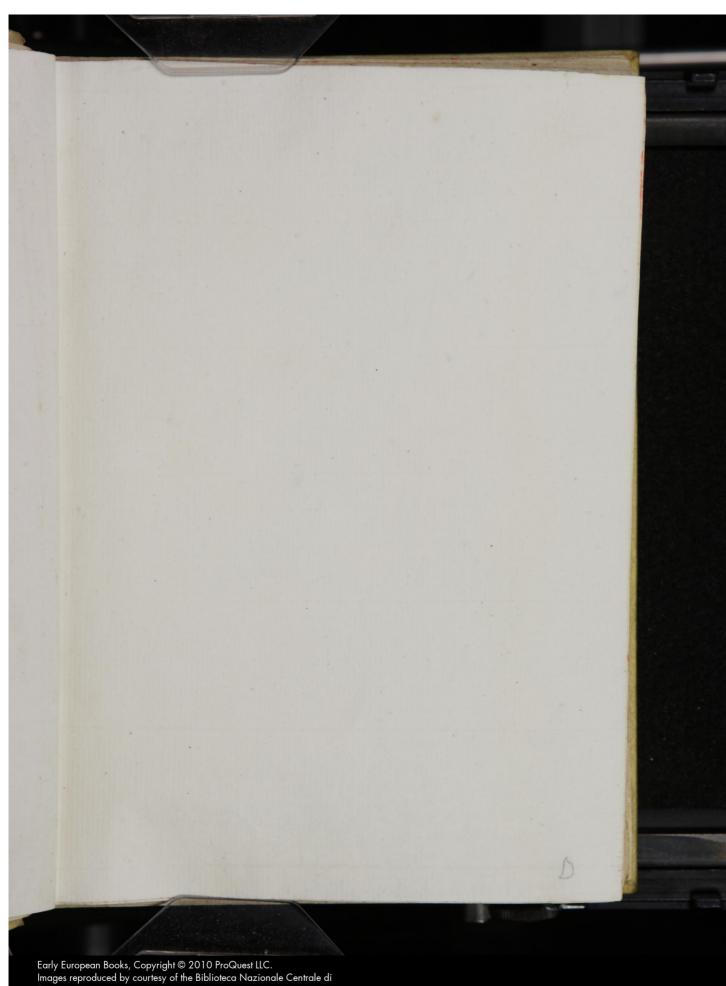

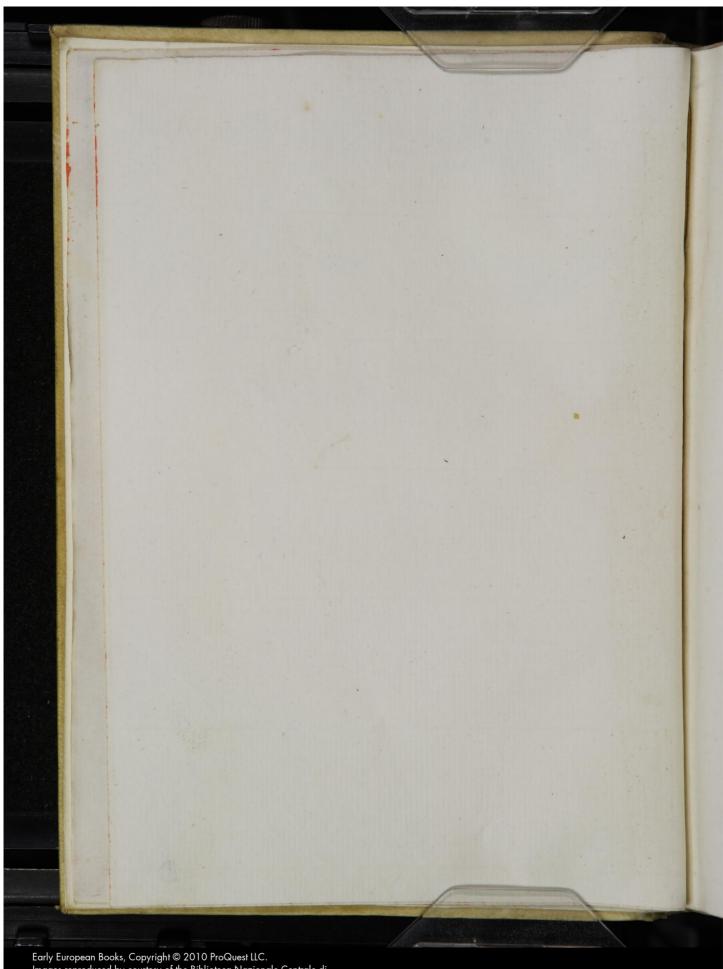

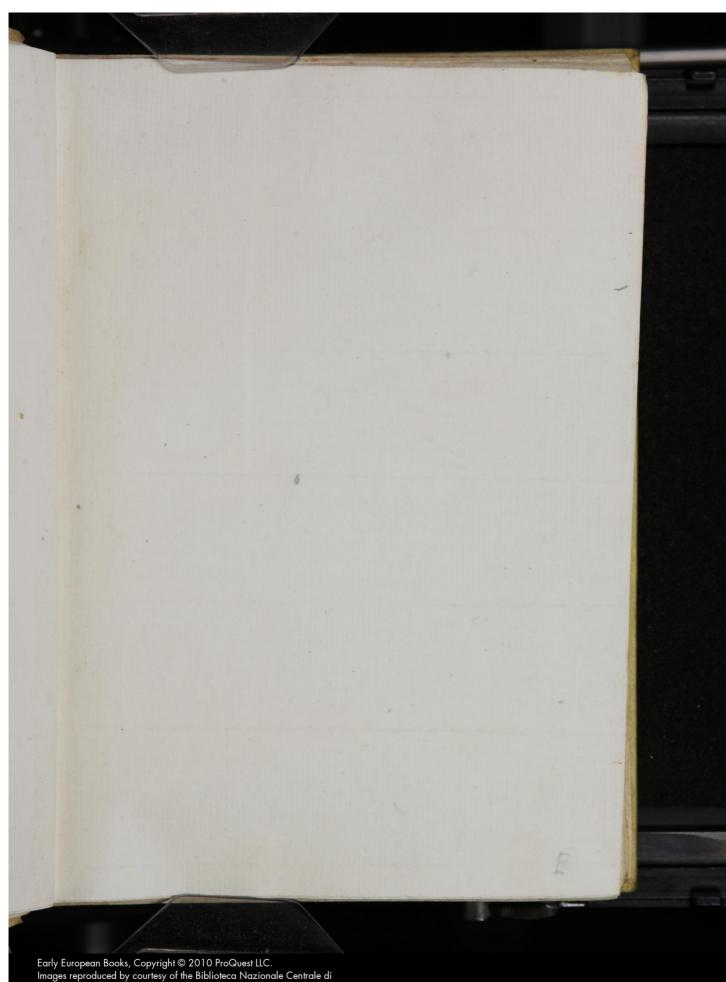

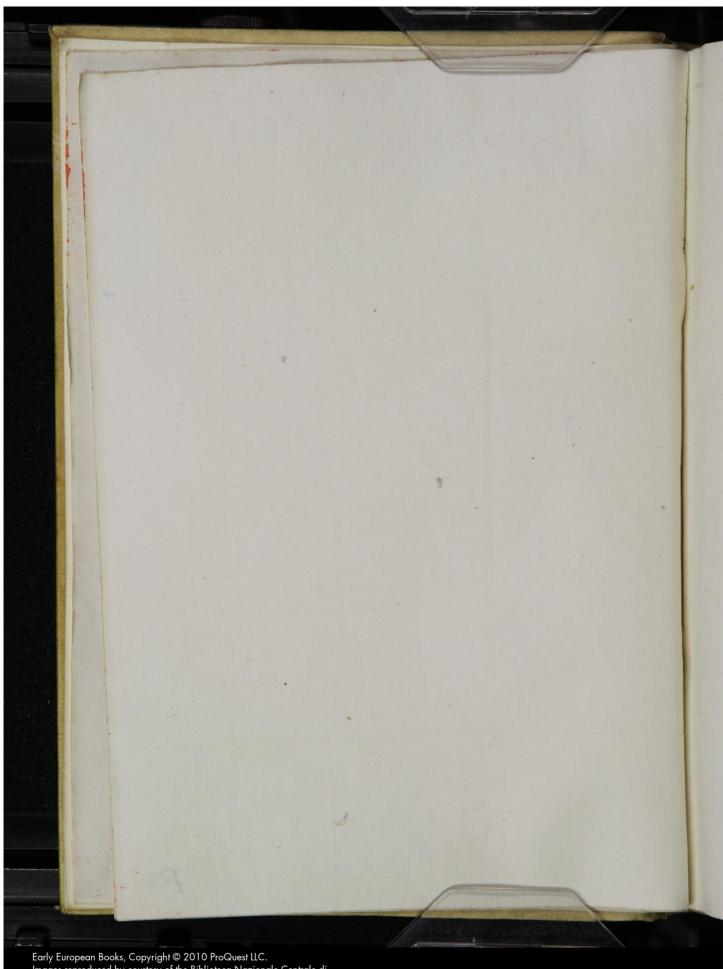

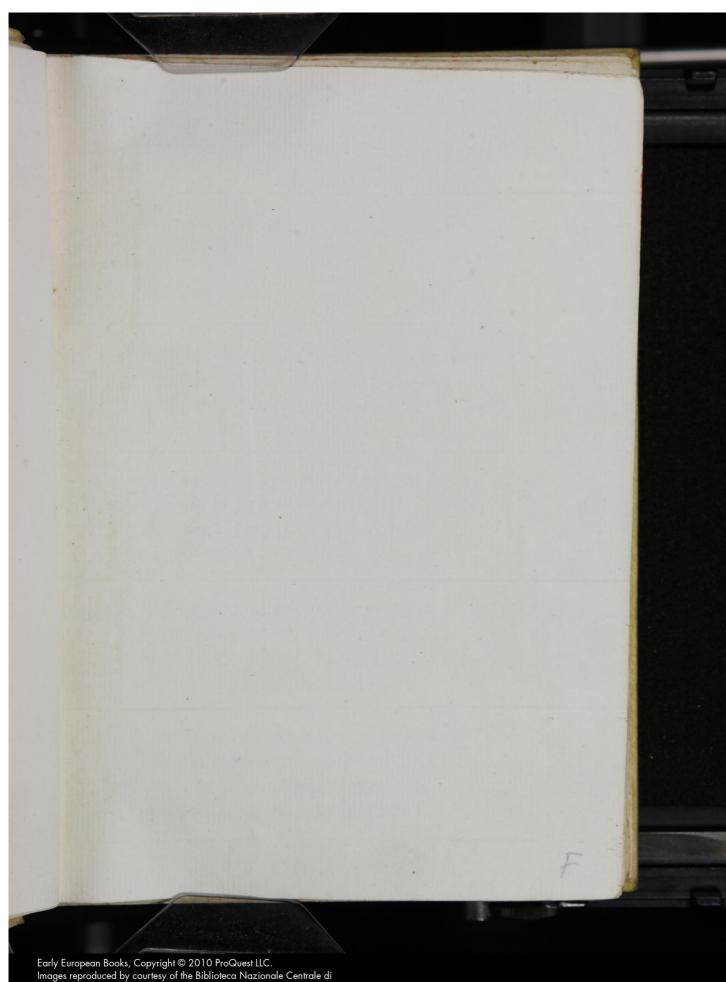

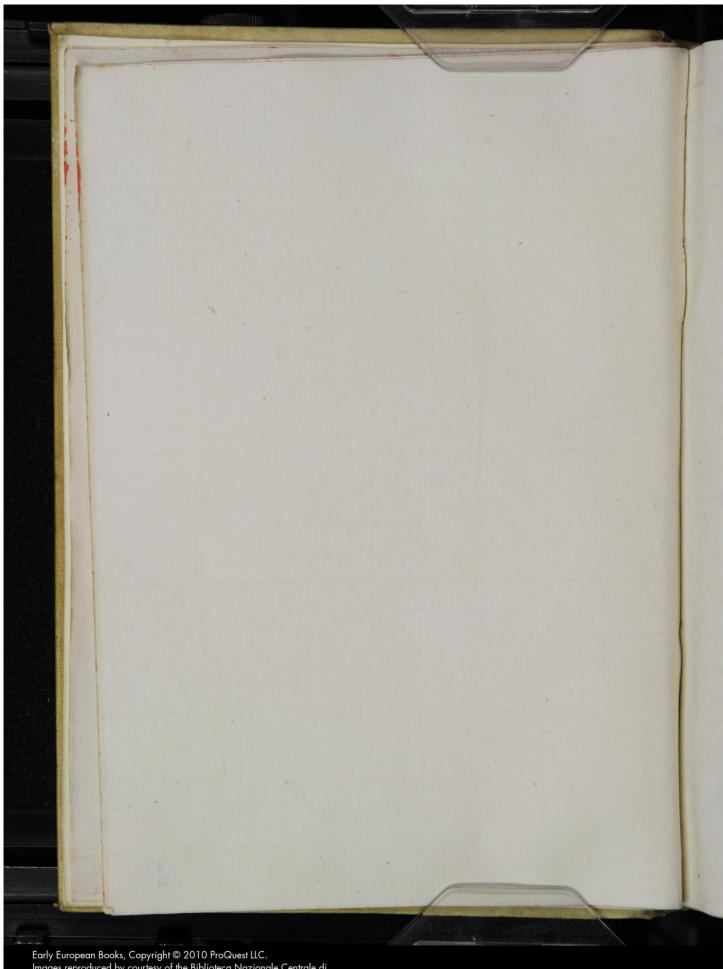

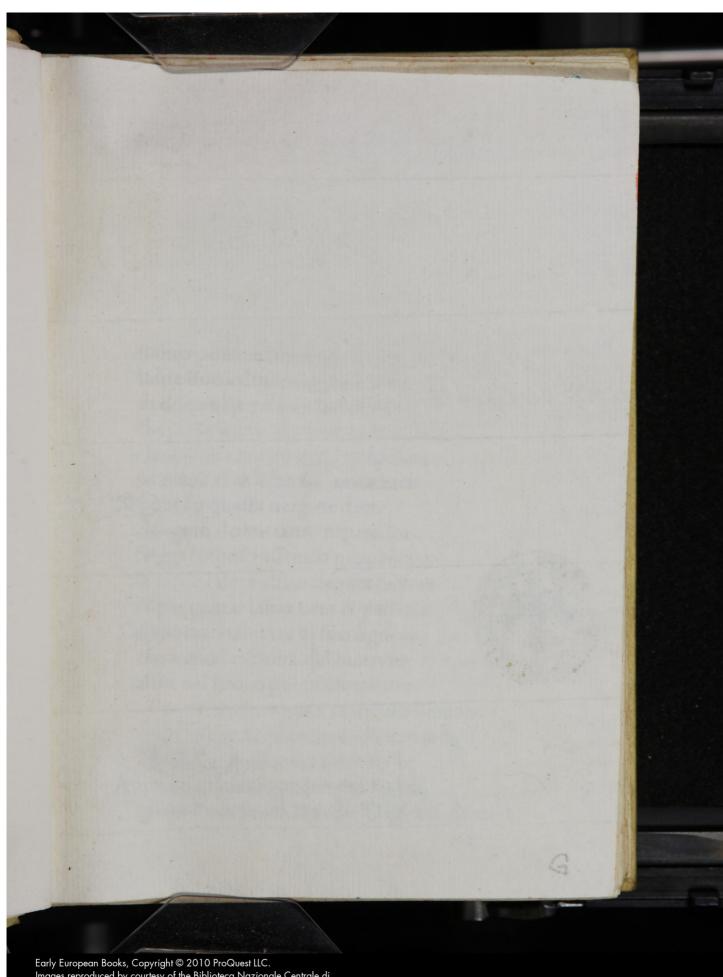



INCOMINCIA La rapresentatione di san cta Domitilla uergine facta & compo sta in uersi per mona Antonia dona di Bernardo pulci sano MCCCC LXXXIII.

o Buon iesu per la tua gran potenza cocedi gratia almio basso intellecto si chio possa mostrar per tuo clemenza lasua storia diuota elgran concepto di domitilla pien di sapienza che uolse uerso idio con puro affecto christiana essendo uergine sposara secretamente adio su consacrata Nipote su questa uergine decta del gran domitiano imperadore fuggi losposo essendo giouanetta & uolse lasma alsuo degno factore & per trouar laura uera & perfecta

alfin nel fuoco poi uolfe morire

Loimperadore parla auno fuo barone
chiamato Aureliano: & dice come gli
ha dato per donna Domitilla.

Aurelian perchio tho fempre amato
quanto conuiensi un buon figliuol dilecto

dapotere habitar col suo signore cercando lacorona del martyre

a 1

perchio tho uisto honesto & costumato sendo dal padre tuo pregato e strecto per tua sposa dilecta so tho donato una donzella di gentile aspecto a me nipote di gran pregio e sama che domitilla per nome sichiama

& sopra ognialtra cosa amerai quella so che lieto & felice nesarai perche ella esmolto gratiosa & bella & con questi baroni presto nandrai con molta festa a casa per uederla pregate enostri dei che sien propizi benignamente aquesti isponsalizi

Risponde Aureliano allo imperadore

Risponde Aureliano allo imperadore & dice.

Ben chio non sia di tanta sposa degno

Ben chio non sia di tanta sposa degno
poi che piaciuto alla tua maestate
benignamente iltuo fedele indegno
acompagnar con la tua nobilitate
io tiringratio col mio basso ingegno
signor sia facto latua uolontate
fare questi baroni apparechiare
andian lanuoua sposa a uicitare

Aureliano con molti baroni ua a ui citare la sua sposa Domitilla: & dice giunto allei.

Tu sia laben trouata o chara sposa
tu sola se dolceza del mio core
o domitilla sopra ognialtra cosa
da me amata con perfecto amore
sappi chogni speranza in te siposa
che se di tutte laltre iluero honore

Er tu mio sposo ilben uenuro sia u si sui si

con tutta questa degna compagnia

Qui dopo alquanta festa disuoni & balli Aureliano siparte & dice chosia Domitilla.

Rimanti sposa mia nella tua pace di non posso piu teco dimorare benchel partire da te miduole & spiace di riuederti millanni mipare sono salchuna cosa tidilecta o piace comanda aurelian che tul puoi fare

Risponde Domitilla Aureliano.

> Partito Aureliano uno seruo di Domi tilla decro Nereo dice con laltro seruo chiamato Archileo.

O archileo ru sai con quanto amore lamadre di costei uenendo amorte essendo ogniun di noi suo seruidore

a ii

dore

sorella detre a noi questa per sorte perche lamaestrassin nel signore christo iesu: che nella eterna corre sendo lamadre sua ellei christiana hor sicongiunge alla legge pagana Vanno questi dua serui a Domitilla partito Aureliano per conuertirlo di seruare uirginita: & dicono fra loro: & prima decto Archileo dice. sau ao Immenso iddio dacci tanta forteza che per tua gratia a te faccian tornare costei che la rua legge non appreza nolla lasciare in perdimento andare allo sposo mortal che con presteza lasua uerginita gliuuol furare benigno redempror che intendi e puoi fa che ru guidi questi serui ruoi Archileo riuolto a Nereo dice cosi. Nereo andian con laiuto didio alla nostra madonna domirilla cheglie ranto clemente & giusto e pio forceza cidara di convertilla & uorra contentar nostro desio nel cor glianccendera qualche fauilla del dolce amor:che la convertiremo & di cotanto ben cagion saremo estendo ogniun di noi suo sandore HE

Giunti a Domitilla uno di decri serui dice chosi.

Madonna benche sia presumptione elseruo ilsuo signore amaestrare perchio riporto grande affectione lauerita non siconuièn celare laqual credendo ru sarai cagione farti felice su nel ciel posare tralle uergine electe in compagnia se uorrai prender ladiritta uia

O domitilla con che uestimenti
adorni ilcorpo tuo per compiacere
altuo marito: e se altri ornamenti
facessi allalma: anchor potresti hauere
per isposo iesu: chasua seruenti
concede ilciel per gratia apossedere
elquale esuero idio sposo eternale
eltuo aureliano eshuom mortale

Risponde Domitilla a serui & dice.

I o non so qual sisia maggior dosceza
chauer marito che sia di te degno
per consumar con sui sua giouaneza
giouane & riccho & di gentile ingegno
dipoi figliuoli che nella tua uechieza
sien di tua uita bastone e sostegno
& chi puo disprezare lecose cerre
per lefuture: lequal sono incerte!

a iii

Vno de serui risponde a Domitilla.
Tu domitilla ha posta ogni tua cura
nella pompa del mondo si fallace
laqual si come fior passa e non dura
& cerchi oue non puoi trouar mai pace
non pensando a colei che presto fura
quando più iluiuer cidilecta e piace
ogni speranza: e nessuno essi forte
che non uinca costei chiamata morte
Segue decro seruo.

Cio che tu uedi e/in man della fortuna tal che fu degno ha poi facto infelice costei con chi non ual difesa alcuna & pero non sipuo chiamar felice nessun che uiue qui sotto laluna se non colui chalmondo contradice uolgendo aquel che dogni ben cagione & ciecha e falsa ognialtra opinione

Risponde Domitilla a serui.

Qual cosa e piu disticil che sprezare
della uita presente lericheze
& non uolere tanti piaceri usare
lhumane pompe e tante gentileze
per uolere altra uita alsin trouare
laqual dite sacquista con aspreze
con tormenti e digiuni e discipline
intendale chi puo uostre doctrine

Vno de decri serui a Domitilla rispon de & dice.

Quando sarai congiunta col tuo sposo della uirginita perderai ilnome & se tisia benigno te nascoso che spesso huom sirallegra & non sa come a saper del futuro sempre esdubioso & cosi siraghuaglian queste some oggi tu uesti lauirginil gonna & poi decra sarai femmina e donna

Et tu che non poteui sossenere
che lanobilita tua uirginile
fussi sol uiolata nel pensiere
lasottometti aun pagano hor uile
& conuerratti aogni suo piacere
mutar uita costumi modi e stile
& fare ogni suo uil comandamento
pur chel suo desiderio sia contento

Tutti glisposi simostran discreti
quando ladonna lor tenghon giurata
uoglion parere humili e mansueti
prima che acasa lor shabbin menata
pero non puoi saper cotali secreti
se prima un tempo con lui non se stata
sara pien di paura e di sospecti
fa che tu pensi ben dicio gliesfecti

a iiii

lone

Risponde Domitilla & dice. Ben miricorda che lamadre mia sostenne molte pene tutti glianni della suo uita: sol per gelosia dal suo marito con si graui affanni & sio credessi seguitar ral uia gia mai non uestirei del mondo epanni non credo chel mio sposo aureliano questo facessi perche emolto humano Vno di decri serui dice a Domitilla. Quel chio tiparlo spesse uolte auiene ecci chi tiene amiche/o concubine elle lor donne con tormenti e pene batton con molte dure discipline, per questo moltis sdegni sisostiene dogni cosa siuuol pensare alfine alle pene del parro egrieui duoli quando siparroriscono esigliuoli Alchuua uolta anchor nel nascimento chi nasce muto/attracto/o insensato onde sente lamadre gran tormento chi nasce cieco almondo disprezaro hor pensa tu se lha gran pentimento dhauer coral figliuol gia mai portaro alchuna uolta lamadre morire fanno efigliuoli innanzi alpartorire. Laltro seruo aggiunge & dice.

Sancta uerginita quanto se degna
dilecta adio e agliangeli chara
laquale in sempiterno uiue e regna
in ciel col suo factor lucente e chiara
quanto e beato chi sotto tua insegna
piglia ilcamino: e questa uita amara
dispreza: laquale e dasfanni piena
per trouar altra uita piu serena

Con penitentia sispegne epeccati
ma lauirginita poi che perduta
gia mai non puo tornar piu nesua stati
misera aquella che questa rifiuta
cognialita uittu uince:e tra beati
nel sommo ciel co gaudio erriceuuta
sicome lareina ella maggiore
di tutte lastre questa eluero honore

Gierra suaue odore apresso adio
se terrai questa per sposo harai
un giouane gentil benigno & pio
ilqual da re non sipartira mai
cioe christo iesu che con disso
delle sue spose in ciel fa festa assai
qui gaudio certo qui uero riposo
beato achi siuolge atanto sposo

Prendi hor di questi dua qual piu tipiace o questo aurelian che de morire ellasciar lerichezze in contumace breue speranza assi lungo martyre
se uuoi prender iesu sposo uerace
& solo allui desideri seruire
dolceza senza assanno che infinita
eridara dopo lamorre uita

Risponde Domitilla adua serui & dice Emipar gia sentire ilcore aprire tanta potentia han seuostre parole & quel chiho dentro non uiso scoprire ma dhauer tolto sposo assai miduole perche iesu desidero seruire ella sua sancta legge: essia che uuole: fuggendo ilmondo e ogni pensier uano e uo lasciar losposo aureliano

Come potro delle suo man fuggire ma spero nel mio dio che col suo aiuro midara tanta forza e tanto ardire chelmio giusto pensier sara adempiuro

ma spero nel mio dio che col suo aiuro midara tanta forza e tanto ardire chelmio giusto pensier sara adempiuto perche non lascia esua serui perire & per isposa dinuouo mhauuro uorra guardar lamia uirginitate perla infinita sua somma bontare Fate chio sia prestamente uelata

& consacrara almio superno sposo
ilqual mha del suo amor tutta infiammara
chasua dilecti da sommo riposo
echomi qui presente apparechiata

seruire almio signor giusto & pietoso ru che mapristi emisurasti elcore fami constante nel ruo dolce amore Vno de decti serui rendendo gratie a dio dice cosi.

che cihai per tua pieta facto si degni & si contento elnostro buon desso che ueggian caminar sotto tuo insegni costei che andaua in perdimento rio hor shai riuolta atua superni regni quanto latua bonta per noi simostra poi che disposta affar lauoglia nostra

Vanno questi dua serui a papa Cle mente & dicono come hanno con uerrita Domitilla & che lui debba uenire a uederla & confortarla.

O reuerente in christo buon pastore
intendi perche a te uenuti siamo
che lanipote dello imperadore
a te parente conuertita habbiamo
benche fussi sposata agrande honore
aquel nobil barone aureliano
ella non cura ilsuo sposo lasciare
che sua uirginita uuol conservare

Risponde papa Clemente adecti serui & dice.

DO

lata



di tanti ben che dio ciha conceduri non gliusando per lui sarien perduti Quello che da lalimosina dice auno poue Tien qui fa che tu prieghi idio p noi ro. e per costei che uiua in castirare partite questi don fra tutti uoi e queste chose non uelegiucate Risponde uno di decri poueri. Noi pregheremo idio cosancri suoi che riferbin nel ciel tal charitate Vnaltro de dicri poueri rispode & dice. Andianne che bisogna piu parole prometrigli di far quel chella uuole Vno servo sentito Domitilla essere con uertita viene Aureliano & dice. Aurelian tu harai troppo indugiato affar lenoze della chara sposa aquesti di mestato riuelato chella e facta christiana e sta nascosa Aureliano dice seco medesimo Miserame che quel che mhai parlaro chi harebbe tentato mai tal cola 10 uoglio ire aueder le fusse iluero benche questo di lei nó penso o spero Aureliano ua a casa Domitilla & dice asua Ditemi presto iuengho puedere quel che fa oggi domirilla mia

lamia uenuta glifate assapere d'instito che di uederla sol mio cor desia mio non Rispode uno de serui di Domitilla Aure Noi faremo alpresente iltuo uolere pliano. pur che latua uenuta in uan no sia presto latua imbasciara glifaremo mina & come tu se qui gliconteremo Vno seruo ua a Domitilla & dice. Sappi chaureliano e qua uenuto de la lori & dice challui uengha prestamente quel che tu ha facto hara forle saputo che mipar per dolor fuor della mente Domitilla risponde. Dire che passi eltempo hara perduto & chio non uo parlargli per niente chi ho nel cielo unaltro sposo preso che del suo dolce amor mha ilcor acceso Dice ilseruo Aureliano. Quel che rimanda domitilla adire chatte non unol uentre aureliano non eidispossa uolerri ubbidire si chaspectarla taffarichi in uano red ich chunaltro sposo ella preso aseruire questo per parte sua tanuntiano Aureliano dice seco medesimo. Echo che sara uer quel chiho sentito ome chiho careltia di buon partito

Aureliano ua allo imperadore & dice. Serenissimo & magno imperadore sappi che questa secta de christiani contro atua maesta contro altuo honore facto hannosi con lor consigli uani che domitilla mia charo signore clemente uelato ha con lesuo mani & uergin consecrata alloro idio se non prouedi aquesto caso rio I sono andato acasa per uedella non gliho poruto dire alcuna cosa che sta rinchiusa e più non mifauella & dice che di christo esfacta sposa pero tipiaccia di mandar per quella laquale io amo sopra ognialtra cosa fa che punito sia chi ne cagione & chemia sposa sia come erragione Loimperadore risponde Aureliano. Io riprometto & giuro aureliano penostri dei chio nefaro uendecra 10 disfaro questo popol christiano gente peruerla iniqua & maladecta & faro lei diquesto pensier uano forse pentir con lasua falsa secra Et uolto asua serui dice loimperadore. Andare serui mia presto per quella

dire che uengha a me chio uo uederla

Aure

lano.

Vanno eserui per domirilla & dicono.

Per parte dello immenso imperadore
conesso noi domirilla uerrai
dhauerlo osseso ha facto grande errore
ma prestamente tenepentirai
Domitilla dice a decto seruo.

Andian chio non aprezo iltuo signore

Andian chio non aprezo iltuo signore & mancho leminaccie che misai Et uolta alcielo dice.

- O buon iesu doue ilmio cor sifida fammi constante: et sia mia scorta e guida Loimperadore dice a Domitilla uenuta innanzi allui.
- O lasso a me che esquel chi ho sentito
  nipote mia che trista fama esquesta
  che di te hanno emia orechi udito
  oime perche mise cosi molesta
  enostri dei & me chosi ha schernito
  questo esloscambio della tanta festa
  chio se quando nascesti: e sappi come
  degna rifeci del mio proprio nome
  Misera atte per glisciochi consigli

de christian falsi se chosi uelata
non e/piu ragioneuol che mia pigli
sai chio non tho come nipote amara
ma come padre elor piu cari figli
horlamia sancta fede hai rinegara

sio posso ritrouar quel uechio magho che tha uelata: per mia se nelpagho

Non hai temuta laindegnatione de nostri idei: che corante richezze cihan concedute per le lor cagione mantengonci silici in tante alrezze o stolta con rua falsa opinione perche uai ru cercando tante asprezze a seguir de christian selor doctrine uita pien di tormenti & discipline

Domitilla risponde also imperadore.

Quel chi ho facto o sommo imperadore per nessuna cagione iluo negare iho suggito ilcieco & falso errore tanto chio conosco hor lecose chiare lauera uia mha mostra elmio signore perlaqual son disposto a caminare parata sempre almio iesu seruire che pelnostro peccar uosse morire

Questa uita presente in che noi siamo

laqual tipar si piena di dilecti
non pensi tu quanto poco cistiamo
perche sian tutti alla morte suggecti
& per far questa fin tutti nasciamo
diquel chio parlo intendi ben gliesfecti
nel nouissimo di susciteremo
tutti nenostri corpi torneremo

bi

uida

SIUL

Lingua non esche potessi contare della uirginita lasua grandeza laquale 10 son disposta dobseruare & fa quanto tu puoi con ogni aspreza o imperador se potessi gustare diquella immensa gloria ladolceza tu lascieresti questi idoli uani per seguir lamia legge de christiani Loimperadore risponde a Domitilla. Non so come imo tanta sofferenza chio non ruccida alpresente con furia ma poi che nostri idei con parienza hanno passaro questa grieue ingiuria charan forse di te buona credenza che torni anchor sotto lor degna curia anchio uo sopportar latua pazia pur che tu torni alla diritta uia Ma pognian che sia uer quel chai parlato che facilmente in contrario sipruoua ne in alchun nostro libro fu trouato uierare ilmarrimonio e/cosa nuoua semplice & falso alcutto riprouato opinion che seguitar tigioua a contradire aben della natura che uedi che neparla ogni scriptura Molro esdaffarsi di re marauiglia laquale ha nostri libri gia studiari

che lodon generare degna famiglia onde son molti regni rileuati misera e stolta & piu chi ticonsiglia pescator uil datutti disprezati credi achi tama e che non parla in uano & ubidisci altuo aureliano

Domitilla risponde allo imperadore.

Mirabile e prosondo & gran mysterio contenghon leparole che ru ha decto se con uera ragione ha desiderio dintender di tal cosa ben sessecto potuto adopera piu chel tuo imperio semplice pescator col suo concepto col segno della croce ha suscitati & morti & sordi & ciechi ha liberati

Piu puo nel cuor de glhuomini operare elcrocifisso: che mercurio/o marte quantunche ru glisaccia uenerare da tutte letue gente in ogni parte per loro stessi nulla posson fare per man dhuomini fincri & facti ad arte tutti imagine false & pien dingani che uiconducono agli eterni damni

O imperador tu di che tua poeti biasimon molto lauirginitate tu non intendi ben questi secreti pero non puoi saper laueritate

b ii

& come glignoranti & inquieti letue parole di con falsitate & tua poeti lhanno posta in cima sopra laltre uirtu degnia di stima Quanto e dauostri saui commendata questa uiriu che ranto atorto offendi ladea diana altempio fu addorata da roman: dunche perche miriprendi & uuoi chio sia di cotal ben priuata che quanto piu midi ilcor maccendi del dolce amor del mio sposo eternale che mipromette dar uita immortale Petua poen riposo prouare ladegnita di ciascuna sibylla che meritorno di prophetizare di christo: e quella uergine camilla quanto glipiacque a turno di exaltare di calidonia siscriue e postilla lauergine uestale amo gia roma & claudia che fra noi ranto sinoma Loimperadore dice a Domitilla. Misera non satu chi ho potenza di liberarti & di farti morire senon chio uoglio usar lamia clemenza 10 rifarei quel chai decto disdire ma tu nharat piu lunga penitenza che non parlerai piu con tanto ardire

Menatela nella isola pontiana

poi chella estanto maladecta e strana

Immenso idio dellanima mio sposo raguarda ilcore ella contrition mia che quel chi ho dentro a te non emascoso fa che lancilla tua sempre tisia racomandata: 10 so che se pietoso & falla andar perla diritta uia quanto questo tyranno espiu crudele fammi signor constante & piu sedele

Domitilla riuolta asua terui dice.

O chari serui mia ueduto hauete
quanto lacrudelta daltrui ciossenda
pero con mecho iesu pregherrete
che dal crudo tyranno cidisenda
hor siuedra se uoi miseguirete
quanto lacharita uostra sistenda
presto haren lacorona del martytio
che cipromette ilsommo cieso impirio

Viene uno seruo Aureliano: & dice come ha lasciaro Domitilla nelliso

la di pontio.

I ho lasciato in grande amaritudine nellisola tua donna o signor mio doue ella sta coserui in solitudine

b iii

& solo ha uolto a christo ogni disso attende sol con gran solecitudine adorar giorno & nocte illoro iddio Aureliano dice seco medesimo.

Io uo far noto alsignor questo caso chaltra speranza a me non errimaso Aureliano ua also imperadore & di ce chosi.

Sappi principe immenso imperadore che ostinata e piu che fusti mai lanostra domitilla nel suo errore tanto che conuertite ha gente assai pero di tormentar charo signore piena licentia miconcederai con ogni aspreza que falsi donzelli che di coranto mal cagion son quelli

Loimperadore risponde Aureliano.

Io tido aurelian piena licenza
fa di loro & di lei cio che ripare
se non chio uolli usar lamia clemenza
sultimo duol gliharei facto prouare
in te sia posto e nella tua prudenza
chio non so di costei piu che misare

Et uolto a serui dice: Orlang ils

Et uoi serui ubbidite aureliano & nó nhabbiate alcuno suo decro in uano Aureliano dice a serui. O fedel serui andate aque donzelli che sono appresso a domitilla mia dite come elsignore ha dati quelli liberamente nella mia balia & chi ho desiderio di uedergli che uenghino con uoi presto in compagnia Eserui dicono Aureliano.

Cioche comandi aurelian faremo presto dinanzi a te glimeneremo

Vno seruo giunto a Domitilla dice a sua serui.

Venite presto persidi christiani
aurelian perchel signor ua dati
liberi ogniun di uoi nelle sue mani
fate che siare presto apparechiari
& forse che de uostri pensier uani
aquesta uolta sarete pagati

Rispondono eserui.

Presto faremo ogni suo uoler sario pur che cissa concesso un po di spario Luno seruo dice alastro.

Echo chel rempo dolce fratel mio
uenuto fia dabandonar lauita
ma poi che cosi piace alnostro idio
ringratiar uuossi sua bonta infinita
lamorte misare sommo desio
ma sol miduol questa crudel partita

b iiii

12110

daquesta suenturata che lasciano qui nelle man del crudo aureliano Domitilla a suo donzelli. Questo che unol dolci mia fratel dire che uoi fare si aspro e gram lamento si sarebbe mai chio douess? morire nommi celate quel chauete drento chio sono contenta mia uita finire ocioni & portar pelmio sposo ogni tormento Rispondono eserui a Domirilla. Quel che piace alsignor lodar sinuole ma dhauere allasciarti assai ciduole Vno seruo dice a Domitilla. Sappi chaurelian per noi ha mandato perche ha licentia dallo imperadore ciascun di noi nelle sue mani ha dato & duolci di morire sol per tuo amore o domitilla fa chel core armaro sia della somma gratia del signore fa che tu pensi achi tu se sposata siche daurelian non sia ingannata Vno altro seruo aggiugne & dice. Chara sorella con gran diligenza latua uirginita sappi guardare 109 sui sostien per quella ogni aspra penirenza dalcun tormento nonti spauentare che dogni cosa ladiuina essenza Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC.

nel sommo ciel ripotra ristorare quanto quaggiu sarai piu tormentata tanto sarai lassu uiepiu beara

Dilectissima mia poi chadio piace dipartito da te:habbi nel cuore eltuo sposo dilecto:e datti pace & non tilamentar pelnostro amore con teco resta iltuo sposo uerace & sia sempre tuo aiuto e disensore chasuo buon serui essi benigno & pio dolce sorella mia facti con dio

Domirilla dice loro.

Chi in uostro scambio haro fratel dilecti
che mhaueui si bene amaestrara
& dimostrati eluoghi obscuri e strecti
& della sancta se raluminata
con leuostre parole & buon precepti
e hor lasciate questa suenturara
afflicta & sola senza compagnia
che non sa piu doue siuada o stia

Si aspra me questa crudel partita

oime chi perdo inun punto ogni speme
io resto qui come cosa smarrita
perche nonme concesso con uoi insieme
dilecti mie fratel perder lauita
che per gran doglia ilmio cor forte teme

pregate idio che glisia dipiacere mollon che con uoi muoia seglie ilsuo uolere Vno de decti serui dice a Domitilla. Perdonami se mai alcuna offesa thauessi facto perla mia ignoranza legui col cor sincer questa tua impresa & nel tuo sposo habbi ferma speranza ilqual sara ruo aiuro & rua difesa hor tibisogna usar latua costanza segui questa tua degna intentiono & anoi da latua benedictione Aureliano mandato p dua serui di Do mitilla dice loto. Accioche uoi sappiare la cagione perchio uo facti innanzi a me ueniro lapete quantio porto affectione a domitilla con sommo disire se uoi saprete con uostro sermone far che quella miuoglia aconsentire sarete per fratel da me tenuti

con molti benefici e gran tributi
Rispondono eserui di Domitilla Aure
Notiparrebbe aurelian gran cosa liano.
chi tor uolessi alnostro imperadore
lasua amata e degna e chara sposa
non sare questo iroppo grande errore
hor pensa quanto piu sarebbe odiosa

tor domitilla a cosi gran signore alquale essempre di seruir disposta pero semplice e uana estua proposta Aureliano dice a serui di Domitilla.

Non erancor doma questa maladecra
pessima iniqua septa de christiani
poi che lamorre uostra uidilecta
& hauete emia prieghi tutti uani
io faro far di uoi cruda uendecra
& faroui stratiar ribaldi cani
Er uolto a sua serui dice.

Fare che sien battuti & tormentati
poi che son tanto iniqui & ostinati
Aureliano comanda a sua serui chosi
dicendo.

Dinanzi a nostri dei po glimenare & se que non uolestino adorare laresta a ciaschedun di lor ragliare se in questo errore uoglion perseuerare Dicono eserui di aureliano.

Quel che comanda tua benignitate presto facto sara sanza indugiare Ilmanigoldo dice.

Andianne chi ho gia tanto aspectato chio mho mezo ilguadagno consumato Ilcaualiere menatola dinanzi aglido li dice.

ure

ano.

Anostri idei rendete riuerenza

se delle nostre man campar uolete
senon chio uidaro lapenitenza
sel uostro christo non rinegherete
Rispondono equa serui di Domitilla
alcaualieri.

Ne ru ne questi idei nharan potenza di queste carni sol uistamerere Er uolti alcielo dicon adio.

Lanima sia di te che lacreasti
signor: chel sangue tuo per noi uersasti

Aureliano dice adua compagnie di

Evirosina e Aureliano dice adua compagnie di Teodora Domitilla.

Dilectissime mie sorelle chare

io credo uisia noto in quanta doglia
lamia uita sitruoui in pene amare
cagion della mia sposa che mia uoglia
non uuol seguire: onde io ui uo pregare
che ciascuna di uoi questo far uoglia
dandare allei: & con buone parole
ueder se quella aconsentir uiuole
Iho latesta asua donzelli tagliata
& uegho che niente non migioua
perche elle euia piu ferma e obstinata
& peio uorrei far questaltra pruoua
io so che insieme con uoi se alleuata
& facil cosa fia che sirimuoua

alle uostre parole & buon consigli che piaccia a nostri dei chella glipigli Et perchio sento il tempo gia appressare de uostri sponsalizi:con uoi insieme io son disposto lemie noze fare della mia dolce sposa & chara speme se uoi saprete quella lusingare e dirgli quanto ilsuo partit mipreme Rispondeno ledue donzelle Aureliano. No farem uolentier quel che cihai decto pur che nesegua qualche buono esfecto Vanno queste due uergine a Domi tilla nellisola pontiana: & giunte al lei dicono chosi. Piu che chara sorella danoi amara perlo infinito amor che tiportiamo duolci trouarti afflicta & tribolata in questo luogho pel consiglio uano di chi non tama: & pero obstinara se di lasciare il tuo aureliano giouane bello assai richo e gentile chunaltro non sitruoua allui simile Sallenostre parole crederrai ru sarai ancor lapiu felice sposa che nella cipra nostra fusi mai beata a te se uorrai far tal chosa uuoi tu finir tua uita in tanti guai

are

& tanti affanni sanza hauer mai posa
uogli altuo degno sposo aconsentire
che molto ben nepotra anchor seguire

Nella legge di christo ancor sidice
che questo matrimonio esgiusto e sancto
et questo alcun christian non contradice
& che sia uer pietro che amo gia tanto
eluostro idio: e su cosi felice
gia hebbe sposa: & poi su in gratia tanto
che per discepol su da christo electo
& essi grato nel divin conspecto
Risponde Domitilla alle uergini.

Non puo conoscere ben laueritate
chi nanzi agliochi ha iluel della ignoranza
questo che dire e ben semplicitate
uegho che posto hauere ogni speranza
nel mondo: ilquale espien di falsitate
pero parlate con tanta aroganza
a dir chio lasci ilmio sposo eternale
p trouar in suo scambio uno huom mortale

Se uoi uolete intender per figura

pensate sacia schuna di uoi tolto
fussi losposo: uiparrebbe dura
questa partita: & dorrestiui molto
chio so che uoi gliamate oltre misura
ogni uostro pensiero alloro esuolto

tanto piu graue a me sare lasciare elmio chen sempiterno puo durare Non sidimostra in ral modo lamore che miportate a darmi ta configli a dir chio lasci ilmio sposo & signore & che aurelian huom morral pigli per perder quel che sommo redemptore che ciha creati & sian tutti suo figli ilqual bearauoi selconoscessi & salle mie parole anchor credessi Vna di decre uergini dice a Domitilla.

oti

Ice

lto

notanza

122

e 11)

nortale

Se lapotentia diquesto tuo idio ertanta: petua prieghi cidimostra che lume renda a herode fratel mio & similmente aquesta serua nostra renda il parlare: & fia nostro desio disposto di seguir la leggie uostra & tuttadua nel tuo idio crederemo & inostri sposi morra lasceremo Domitilla fa oratione a dio dicen

do chosi.

Benigno idio semie prieghi son degni questa tua serua tipiaccia exaudire fa chella oration mia nesommi regni immenso sposo a re possa uenire della tua gran potentia mostra esegni piacciati aquesto ciecho gliochi aprire

che latua gran potentia mostri quella

La serua mutola ribauto il parlare

pleorationi di Domitilla dice uol

ta alcielo.

Pegiusti prieghi immenso eterno idio di domitilla: ha degnato mostrare latua somma potentia signor mio che te piaciuto rendermi ilparlare io tiringratio quanto piu possio & nel tuo nome miuo baptezare fa che lanima mia a re sia uolta come lalingua mia per gratia ha sciolta."

Ilcieco aluminato per Domitilla dice.

Figliuol didioto fomma fapienza
che per noi morte e passion sentisti
per latua charita e gran clemenza
per noi ricomperar quaggiu uenisti
ben sidimostra latua gran potenza
poi chaltuo seruo indegno gliochi apristi
sendo del uero lume alluminato
nel tuo nome uoglio eser baptezato

Ledue uergini dicono a Domitilla, ueduto questi miracoli.

Dile

Dolce sorella si mirabil segni del tuo superno dio ueduto habbiamo che cipar esser gia nesommi regni

& che tu cibaptezi tipreghiamo & dacceptarci fa che non teldegni che uluere e morire teco uogliamo o sommo idio che inostri cuori intendi della tua charita cinfiamma e accendi Aureliano mandato per glisposi delle due uergine dice loro che uadino a sa pere quello habbino adoperato có do I ho lenoze al presente ordinate pero uipriegho che in piacer uilia dandare a domitilla: & che intendiare selle disposta a far lauoglia mia Rispondono glisposi Aureliano Lenostre mente son sempre parate sol di far cosa che in piacer uisia no faren presto quel che re in piacere pur chella uoglia fare il ruo uolere Edua sposi giunti alle loro donne dico Dilecte spose che uorra dir questo no. chel uostro capo ergia cosi uelato fareci presto ilcaso manifesto

che cipar questo facto hauer sognato
aureliano alsuo caso molesto
aspecta quel chauere adoperato
con domitilla: & che conclusione

perche rimalo in gran confusione

ta"

ice.

apristi

0 190

110

Rispondono leuergini a loro sposi. Elfructo eistato si marauiglioso della nostra uenura o sposi electi & tal mysterio a uoi non fia nascoso ueder potrete e cogitar glieffecti dello infinito idio giusto & pietoso che mostra opere degne a suo suggecti sappiate come herode e/aluminato e questa serua mutola ha parlato Er noi per tali miracoli cisiamo nella legge di christo baptezate pegran mysteri che ueduti habbiamo e questa ellacagione che sian uelate pero sposi dilecti uipreghiamo che in tanto error piu non perserueriate aprite gliochi delle uostre menti & di credere allui siate contenti Edua sposi conuertiti rispondono. O infinito amoreio padre immenso che cihai mostrato per questa tua ancilla cose si degne che quanto piu penso della tua gratia ilmio core isfauilla tu mbai del dolce fuoco rutto acceso o sancrissima sposa domitilla bapteza noi nel nome del tuo ido challui seruire e uolto ogni disio percine rimafo in gran confusione

Vno seruo ua Aureliano & dice come edua sposi sono conuertiti nella fede di christo.

di domitilla tua miglior nouella sappi chella saputo si ben fare che quelle che mandasti per uederla si sono hor facte dallei baptezare & loro sposi conuertiti ha quella

si.

ecti

ate

10.

ncilla

0

Aureliano uolto asua serui dice.

Andate presto atanto adoperate

chenqualche modo qui melameniate

Giunti eserui a domitilla dicono.

chosi comanda iltuo sposo & signore ilqual taspecta con gran baronia

Domitilla fa oratione a dio dicendo

O iesu mio benigno redemptore
uogli guardar lauerginita mia
e uoi dilecte mia meco uerrete
ne minaccie & formenti non temete

Aureliano uenuta domitilla allui chosi
O domitilla mia sommo desire dice.

benignamente uoglia acconsentire
tu se gentil perche non se pietosa

c ii

perche tigioua mia uita finire in tanti affanni senza hauer mai posa comanda essara facto quel che brami Domirilla uolta a dio dice. Hor siuedra signor quanto su ami Vno seruo ua a Luxurio & dice come Aureliano ballando escascaro morto. Sappi che domitilla cosua incanti ha facto cader morto iltuo fratello chosi ballando con suoni e con canti pero uien presto se tu uuoi uederlo Luxurio fratello di Aureliano dice. Se tutti enostri dei non sono erranti non fia senza uendecta morto quello pigliare questa magha maladecra chio intendo far di lei cruda uendecra Luxurio giunto a Domitilla dice. Se tu quella peruersa incantatrice che mhai priuato delfratel maggiore presto sarai di lui uie piu infelice chosi daparte dello imperadore a uoi seruenti sicomanda e dice che tutte lespogliare a gran furote faretegli sentir lultimo stratio nel fuoco acceso sanza alcuno spatio Domitilla riuolta alle sue copagne dice.

Hor suedra di noi lagran constanza

Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. B.R. 187.a & quanta accesa sia lassamma immensa uolgete uerso idio uostra speranza che presto saren rutti alla sua mensa o buon yesu sotto lacui fidanza lauita a tanto stratio sidispensa tu uedi ben lanostra intentione sa che non uincha ilsenso laragione licaualiere menato domitilla aglidosi dice prima che uccida lei & lecopagne

Ben chio nabbia licenza io non uorrei si degnia cosa a morte gudicare pero se mipromecri a nostri idei far sacrificio: io tifaro scampare

me

to.

dice.

Domitilla risponde alcaualiere.

Che pensi su per questi falsi e rei
chi uoglia atanto sposo rinuntiare
sappi che per suo amor morir migioua
Elmanigoldo dice.

Andianne tu tarai presto alla pruoua

Domitilla sa oratione adio dicendo
chosi.

Perdona signor mio aqueste ancelle
piera signore di tutti epensier uani
perdona aqueste semplicerte agnelle
alupi hoggi uenute nelle mani
in manus tuas signor riceui quelle
e glialtri che per noi facti christiani

Elmanigoldo uolendo abruciarle dice.

Vscianne tu mha facto consumare rachomandati a me che tho a bruciare Lagniolo da licentia.

O tutti uoi che contemplato hauete
di domitilla ladiuota storia
alleterna bonta gratie rendete
che uamaestri di trouar uictoria
nel mondo cieco doue inuolti siete
come costei challa superna gloria
uolse lanima bella essuo distre
non curando del mondo alcun martyre

Dominilla suponde atecualiere.



alupi hoggi ueause nellemani

an manus tuas lignor riccui quelle

e glialiri coe per not facri ibrilliani

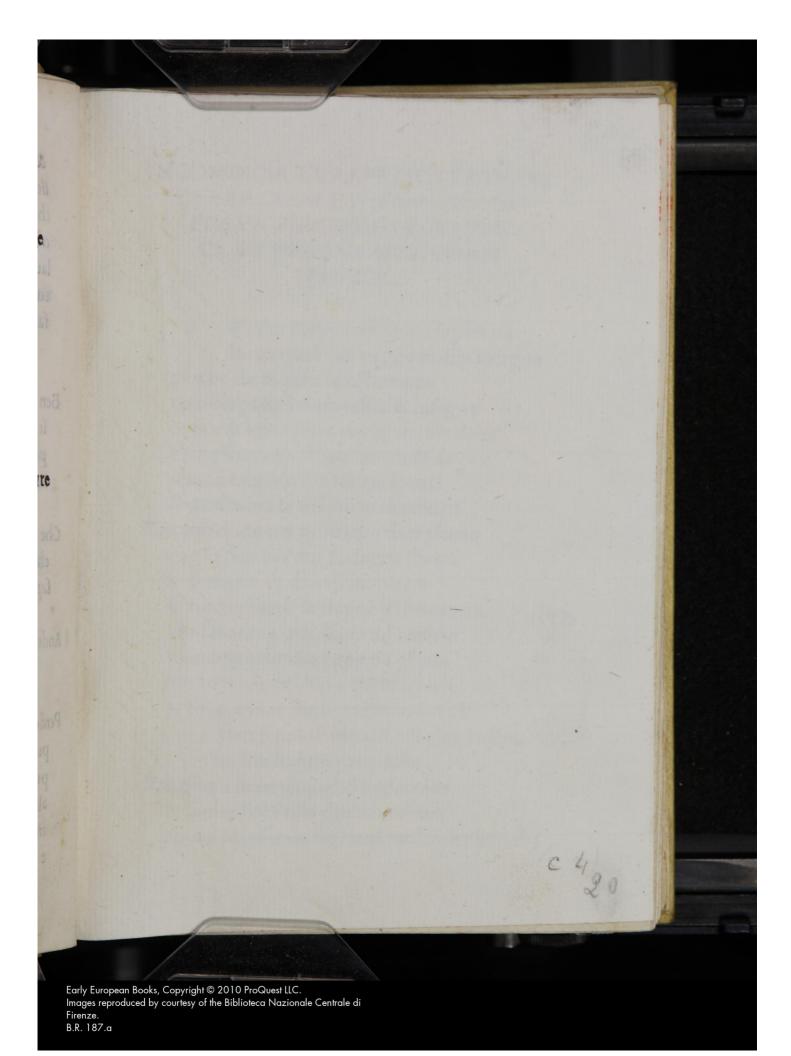